

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.57.10. Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.57.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.57.10.



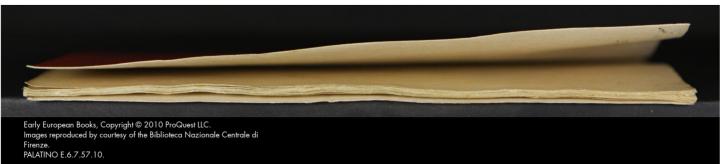







Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.57.10.



## La Rappresentatione Bi Santo Giouanni, 7 Paulo, 7 di Santa Gostanza.

COMPOSTA DA LORENZO DE' MEDICI: DI NVOVO RICORRETTA:

Aggiuntoui nel fine due Intermedij, i quali possano seruire per questa, e per altre Rappresentationi.



In SIENA, alla Loggia del Papa. 1606.

## Incomincia la Rappresentatione di San Giouanni, & Paulo

L'Angelo annuntia, e dice.

S llentio ò voi che ragunati siete, che vedrete vu'lstoria nuoua, e santa, dinerse cose, e dinote vedrete, esempi di sortuna varia tanta, senza tumulto stien le voci chete, massimamente poi quando si canta, a noi fatica, a voi el piacer resta, però non ci guastate questa sesta.

Santa Constanza dalla lebbra monda, con deuotion vedrete conuertire, nella batraglia molto furibonda gente vedrete prendere, e morire, mutarlo Imperio la volta seconda, e di Giouanni, e Paulo el martire, e poi morir l'apostato Giuliano per la venderta del sangue Cristiano.

La compagnia del nostro san Giouanni fa questa sesta, e siamo giouanetti, però scusate e' nostri teneri anni, se'versi non son buoni, ò ver ben detti, nè sanno de' signor vestire e' panni, ò vecchi, ò donne esprimer fanciulletti puramente saremo, e con amore, sopportate l'età di qualch' errore.

Primo parente di Santa Agnesa.

Forse tacendo el versarei più saggio, che dicendolo a voi parer bugiardo, ma essendo parente, e d'vn lignaggio non harò nel parlar questo riguardo, perche se pur parlando in error caggio non erro quado in viso ben vi guardo, questa congiuntion di sangue strerta, fa che tra noi ogni cosa è ben detta.

in via, per ritornarsi al Regio, io resta i solo, e lieto in dol El primo parente dio chi nó è huomo santo, nó che spesso son del diauol to questa potrebbe pur da Di essendo ella apparita à piu dobbia Dio ringratiar, e m

El caso che narrar vi voglio è questo:
in questa vitima notte che è suggita,
io non dormino, e non ero ben desto,
la santa vergin morta m'è apparita,

Agnesa che mori oggi è il di sesto, lieta denota, e di bianco vestita, con lei era vn'humil candido Agnello e di molte altre vergini vn drappelle. E consolando, con dolci parole, el dolor nostro di sua morte santa, dicendo, il torto hauete, se vi duole ch'io sia venuta à gloria tale, e tanta, fuor dell'ora del módo, hor veggo I Socie sento el coro Angelico che cata, (le, però ponete sin cari parenti, se ancor mi amate, al dolor', e a'laméti.

Secondo parente di Santa

hal

Tick

I'h

se1

no

feill

Megli

nel

ele

nell

PILL

che

ed2

che

Bé ch'i

mad

qua

800

med

pole

tenta

chec

Io ho te

che

a pa

ecre

10 pt

lado

racci

€ 110

loho

che

se'le

que

eto

913

già

110

Agneia.

Non dir più là, tu m'hai tratto di bocca
quel che voleuo dir, ma con paura,
temendo di non dir qual cosa sciocca;
ancor'à me, sendo alla sepoltura,
per guardar che da altri non sia tocca,
apparue questa Vergin santa, e pura,
con l'Agnello, e le Vergini veniua,
cosi la viddi come sussi viua.

Terzo parente di santa Agnesa.

E' non si crederà, e pure è vero,
io la viddi anco, e sentij quel che disse,
io non dico dormedo, ò co'l pensiero,
ma' tenendo le luci aperte, e sisse,
io cominciai, e non fornij l'intero;
O Vergin santa, e bella; allor si misse
in via, per ritornarsi al Regno santo,
io restai solo, e lieto in dolce pianto.

El primo parente dice.

denche a simil fallaci visione
chi nó è huomo santo, nó dee credere,
che spesso son del diauol tentatione,
questa potrebbe pur da Dio procedere
essendo ella apparita à piu persone,
dobbiá Dio ringratiar, e merzè chiedee rallegrarci di questa Beata, (re,
che habbiamo i Paradiso vna auuocata.
Constanza.

Misera à me, che mi giona esser figlia

di chi regge, e gouerna il modo tutto, hauer d'ancille, e serui assai famiglia, O Vergin santa d'ogni pompa, e fasto ricchezza, e giouentù non mitair · to l'honor, l'effere amata à marauiglia, le'I corpo giouenil di lebbra è brutto, nó darò al padremio nipote, ò genero fendo tutto vicerato il corpo tenero.

guello

pelle.

nta,

luole

tanta,

go Isa.

lata, (le,

a lamen

1 bocca

laura,

ura,

Clocca;

lia tocca,

e pura,

111112-

nela.

che disse,

pensiero

16, -

rero;

li mille

lanto,

7121110.

credire,

10110,

ocedere

one,

chiede.

10C2C3.

(10,

Meglio era che quest'anima dolente, nel corpo mio non fussi mai nutrita, e se pur v'è venuta, prestamente nella mia prima età fussi partita, più dolce è vna morte veramente, Rallegrati figliuola benedetta, che morire ad ogni ora in quella vita, e dare al vecchio padre vn sol torméto che viuendo cosi dargliene cento.

Vn seruo di Constanza dice. Bé ch'io presuma troppo, ò sia iportuno, madona, pur dirò quel che mi occorre, quado yn mal'è senza rimedio alcuno, a cose nuoue, e Arane altri ricorre, medicina, fatica, ò huom nessuno, poi che nó può da te questo mal torre, tentar nuoui rimedij è il parer mio, che douel'arte manca, abbonda Dio.

Io hò sentito dir da piu persone, che Agnesa, la qual su martirizzata, a' parenti è venuta in visione, e credesi per questo sia Beata, io prouerei à ir con denotione là doue questa Santa è sotrerrata, raccomandati à lei con humil voce, e non è mal tenzar quel che non nuoce Constanza.

Io hò già fatte tante cose in vano, che questi pochi passi vo'ancor spédere se'l corpo mio debbe diuentar sano, questa è poca fatica, io la vo' prendere, e forse l'andar mio non sarà vano, già sento in denotione il cor'accedere, già mi predice la salute mia, orsu andiam con poca compagnia. Poi che è giunta alla sepoltura di

Santa Agnefa dice. nimica, e piena dell'amor di Dio, pe'meriti del sparso sangue casto, ti prego volta gli occhi al mio disio, habbi pietà del tener corpo guasto, habbi pietà del vecchio padre mio, béch'io nol merti, ò Vergin benedetta, rendimi al vecchio padre sana, e netta.

Ora s'addormenta, e S. A gnesa le viene in visione dicendo.

Dio ha vdita la tua oratione, & è esaudita, & Egli in Ciel t'aspetta, perch'ella tu con vera dinotione, e sei libera fatta, monda, e netta, redi à Dio gratie, che tu n'hai cagione; e per questo mirabil benefitio, ama Dio sepre, & abbi in odio il vitio.

Constanza si desta, e dice. Egliè pur vero, à pena creder posso, e veggo il corpo mio esfersi mondo, fuggit'ètutto'l mal che haueuo addosso son netta come'l di ch'io veni al modo, ò mirabile Dio, onde s'è mosso à farmi gratia, & 10 con che rispondo? non mia botade, o'merti miei preteriti han mosso tua pietà?d'Agnesa i meriti L'odor soane di sua vita casta,

come incenso salì nel tuo cospetto, ond'io che così sana son rimasta, fo voto à te, o Giesy Benedetto. che mentre questa breue vita basta, calto, e mondo tiserbo questo petto, e'l corpo che di fuori hor mondo seto có la tua gratia ancor ha modo dréto.

E voltasi à quelli che son seco dice. Diletti miei, queste membra vedete, che hà monde la Superna medicina, insieme meco gratie à Dro rendete della mirabil sua pietà diuina, di simil frutti con dolcezza miete

colui che nei timor di Dio camina, torniamo à casa, pur laudando Dio, à dar questa allegrezza al padre mio.

Mentre che vanno à casa dice. O Dro, il qual non lasci dellituto della tua gratia ancor gl'vmani eccessi, ò Scalco sù da far colation troua, e chi harebbe però mai creduto, che d'una lebbra tanto ben nalcessi, cosi vtile, e sano è il mio mal suto, convién che' miei dolor dolci confessi ò santa intermità, per mio ben nata,

Et giunta al padre dice. Ecco la figlia tua che lebbrosa era, che torna àte col corpo bello, e netto, sana di sanità perfecta, e vera, peroche ha sano il corpo, e l'intelletto, troppo son liera, e la letitia e intera, ò dolce padre vien per tuo rispetto, però che Dio mirabilmente spoglia me dalla lebbra, e te da tanta doglia.

Rilponde il padre. Iosento figlia mia tanta dolcezza, che par'il gaudio quasi suor trabocchi ne posso far che per la tenerezza

mó versi vn dolce piato giuda gliocchi dolce speranza della mia vecchiezza,

> E dicendo cosiglitocca le mani.

Egliè pur vero, ò gran cofa inaudita, ma dimmi figlia mia, chi t'ha guarita. Risponde Constanza.

Non m'ha di questa infermità guarita medico alcun, ma la Diuina cura. io me n'andai e deuota, e contrita d'Agnesa alla sua santa sepoltura, feci oration, la qual su in Cielo vdita, Ben sia venuto el mio gran Capitano, poi dormij, e destami netta, e pura, feciallor voto, ò caro padre mio, che'l mio sposo, e'l tuo genero sia Dio. Rilponde il padre.

Grande, e mirabil cosa certo è questa, chi l'ha fatta nol sò, mè il saper gioua, baita se sana la mia figlia resta, sia chi si vuol, quest'è stata gran proua, surallegrianci tutti, e facciam festa, tate che presto qui mi venga innanzi buffoni, e cantator, chi fuoni, e danzi.

ber

l'In

Ogni

10:00

esi

1011

datt

che

gra

mal

Setun din

pero

emi

credi

elpi

8:10

non

In quet

adur

torne

inter

() Mua

olup

Olto

che la

Che fan

label

elen

10 8

mile

tante

e Chi

din

letive

四日

Padre

Torna in questa allegrezza Gallicano di Persia con vittoria, e dice.

che hai modo! corpo, e l'anima purga Io son tornato a te Inuitto Augusto, e non sò come tra tanti perigli, hò foggiogaro il her popol robusto, nè credo contro a te più arme pigli, p tutta Persia il tuo scetro alto, e giulto kor'è tenuto, e di sangue vermigli, tei con la spada e' fiumi correr tinti; cson per sempre mai domati, e vinti.

Tra ferro, e fuoco, tra feriti, e morti con la spada habbian cerco la vittoria, io, e'tuoi Caualieri audaci, e forti, di noi nel mondo fia sempre memoria io sò ben che tu sai quanto t'importi quelta cosa al tuostato, & alla gloria, clie se l'andaua per vn'altro verso, erail nome Romano, e'l Regno perso. credernol possoinfin ch'io no ti tocchi Ben che la gloria, e'l seruir signor degno al cuor gentil debbe esser gra mercede purla fatica, l'animo, el'ingegno, ancor ch'io mi tacessi, premio chiede, se mi dai la metà diquesto regno, non credo mi pagassi per mia sede, ma minor cofa mi paga à bastanza, se harò per sposatua figlia Constanza.

Risponde Constantino.

ben véga la baldanza del mio impero, ben venga el degno, e fido Gallicano, domator del superbo popol fero, ben sia tornata la mia dell'ra mano,

e quel

Ma, e quel nella cui fotza, o virtu spero, 10111 ben venga quel, che metre in vita dura l'Imperio nostro, e la gloria è sicura. prouz, Ogni opera, e fatica asperta merto, .... e etuoi meriti meco fono affaisio 162, e s'aspettaui il premio fusse offerto, io non t'harei potuto pagar mai, manzi e danzi. darti mia figlia gran cosa è per certo, che quant'io l'amo Gallican tu il-sai, ialgra cosa è certo il mio paterno amore, 113, Se tu non fusi, ella non faria figlia: ulto, d'Imperadore, il qual comada al monperò s'alcun n'hauessi marauiglia, (do, malo, e mi biasmassi, con quelto rilpondo; credo che lei, e tucca mia tamiglia, gulto e'l popol turto ne sara giocondo, g1, & io di questo harò lettitia, e gloria loti; vinti. In questo punto ir voglio, Gallicano, ti à dirne alla figliuola mia Constanza, ictoria, tornerò risoluto à mano, à mano, Itl. intanto nonti incresca qui la stanza. emoria porti Q ignoranza mia, o ingegno vano, - 4 oria, ò superbia inaudita, ò che arroganza? 0, oime, chol hauer vinco m'e mo ello perlo. che la vittoria seco arreca quello. degil') Che faroz darò io a vn mio soggetto ercede la bella figlia mia, che m'è li cara? e se non dolla, in gran pericol metto thiede, lo Stato; ethi fara chesa ripara? misero me, non c'e bosson del netto, de, 23, e chimichiama Gonflantinifelice in anza. di me stà meglio assai, elivernon dice. Giunto Constantino à Constanza glidice - mounto or ol Io ti vengo à vader diletta figlia, ..... יכונים, Constanza gli risponde. 1110, Padre mio, vedo in mezzo alle tue ciglia, Rapr. di S. Giouanni, & Paolo...

vn feguo, che mi dice che hai dolore, the mi da dispiacere, e maraniglia; di pacare caro, se mi porti amore, dimini che cagion'hai di questo tedio, e s'io ci pollo dare alcun rimedio. Dimmelo padre senz'alcun riguardo, io son tua figlia per darti dolcezza, che doppo Dio, à tesola ho riguardo, pur ch'io ti possa dar qualch'allegrezza. Constantino dice ma il tuo merito vince, & è maggiore. A dirti esser vorrei tal cosa tardo, (22, pieta mi muque, oltre alla mia vechiez del tuo bel corpo, certopiù ch'vmano, che ardisce di volerti Gallicano. Conftanza gli risponde. O padre deh pon treno al tuo dolore, intendo quel che tu vuoi dire apputo; il Magno Dio, ch'èliberal fignore, non men chi'habbia della gra vittoria. non stringerà la gratia in questo pito, io vedo onde tivien tal pena al cuore, se dai à Gallican quel che hà presunto, offendi te; e me; e s'io nol piglio p mio marito, il Regno è i graperiglio Andando dice da le stesso ... Quando il partito d'ogni parte pugna, ne sia la cosa ben licura, e certa, io hosentico dir che'l sapio allunga, e da buons parole, el tempo aspetta, beche'l mio jegno molt'alto no gluga padre io direi che tu me gli prometta, ad'assicurarlo bene sa ogni proua; diporto mada in questa impresa nuova Forse troppo parl'io profuntuosa, fanciulla donna, e tua figlia, leio tanto fortuna è de suoi beni auarano i chor tico figlio in questo, ch'è mia cosa, prudete; el perto, e vecchio padre mio, tu gli puoi dir quanto è pericolosa la guerra i Tracia, e che ogni suo disio exuoi-fare; e perch'ei creda no l'inganni dagli per sicurtà Paolo, e Giouanni. in persona, eti vedo ogn'or col cuote. Ostaggi questi tenga, acciòche intenda ch'io saro donna sua, poi ch'egli yuoles. dall'altra parte, indicuro celettrenda.

Artica, e Artemia sue care figliuole; an questa guerra vi sarà saccenda, e'l tempo molte cose acconciar suole. Constantino dice.

Figlia mi piace affai quel che m'hai detto e prestamente il metterò in esfetto.

Dice da se mêtre che torna à Galli-Lodato sia il Signore, che i te spira (cano. Nessuna cosa, magno Imperadore, bonta, prudenza, e amor, figliuola mia; io hò giù posto la paura, el'ira, e cosi Gallican contento sia. l'enor fia saluo, il qual dietro si tira ogn'altra cofa, se ben cara fia, passaro questo tempo, e quel periglio, vedrem poi quel che ha miglior confi

Io torno à te con più lettitia indietro ch'io non andai, che Constaza cosente effer tua donna, io son tanto più liero, quato più dubbio haueno nella méte, che parea volta ad vn viuer quieto, senza marito, ò pratica di gente, 🗀 🤈 mirabilmente di quel suo mal monda. bella consente in re-pura, e gioconda. O mio caro Alessandro, presto andrai

Direi facciam le nozze questo giorno. e rallegrar con esse questa Terra, ma vorreiche tacelsimo loggiorno, che tu lai ben quanto ci stringe, e serra Dacia ribelle, che ci affligge intorno, e non è bene accozzar nozze, e guerra; ma doppo la vittoria, le ti piace,

farem le nozze pui contenti in pace. Sò ben che hai di Constanza desidero. ma più dell'onor tuo, e del mio stato, Non posso dirri con asciutte ciglie .... anzi del tuo, che tuo è questo impero. perche latua virtu l'ha conseruato. per fede, Gallican, ch'io dica il vero, Giouani, e Paulo ciascunda me amato teco merrai, e sicurta sien questi,

Arremia, e Attica tua qui meco restu Tu sarai padre a' due disetti miei, Constanza madre alle figlinole tue,

e non marrigna, e sia certo che lei le tratterà li come fusser sue; io spero nell'auto delli dei, ma molto più nella tua gran virtue, che cotto a'Traci harem vittoria presta Constanza è tua, allor tarem la festa.

EVOI

chi

che

Quant

CHO

edo

g13 I

211

béch

DWI

Alto, e

che

nipi

11 02

m22

COD

Sù non

TOIL

Lvo'b

but

501 60

l'vn

Tale

le se

tup

20 C

Gallicano risponde. brama il mio cor quato darri corento. confernare il tuo stato, e'l mio onore. sol non hauer Constaza ni'e torméto, pur presto spero tornar vincitore, so che presto lara tal tuoco spento, prouera co suo danno il popol strano la torza, e la virtù di questa mano. Giunto à Gallicano dice. (glio: Quado vna impresa ha i segraue periglio non metter tempo nella espeditione, pensata con maturo, e buen cósiglio.

vuole hauer prella poi l'executione, però seza più indugio el camin piglio, ! harò Paulo, e Giouanni in dilectione. come fratelli, ò figli tuttauia, etaccomando à re Constanza mis.

Attica, e Artemia fa sien qui presenti e tu Anton troua danari allai, e presto spaccia tutte le mie genti. O forti Cavalier, che meco mat non fustivinti, à Caualier potenti, nutriti nella ruggine del ferro, horvinceremo acor, sò chio no erro.

Giunte che sono le figliuole, Gallicano dice à Constantino. quel ch'io vorrei delle care figliuole, To tele lafeio, acciò che fien tue figlica fortuna nella guerra poter suole, io vò lontano molte, e molte miglie, incôtro agéte che ancor vincer vuole, i ben ch'iosperi tornar vittorioso, l'adare è certo, e'l tornare è dubbioso.

woltatofialle figliuole dice. as Leg N. Pr. Cl. S. William

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di PALATINO E.6.7.57.10.

E voi figliuole mie, dapoi che piace chi'vada i questa ipresaal mio signore, pregate Gioue che vittoria, ò pace riportisano, e torni con onore, se là resta il mio corpo, e morto giace, il padre vostro fialo Imperadore, che per lui metto volentier la vita, Constanza mia da voi sia riuerita, Vna delle figliuole di Galla

ne lei

VICTUR,

राधि वार्ष

la fefta

dore,

cocento

no chore

tometo.

tore,

dento,

ol Arano

ighe.

penelig

ditione,

co! Iglio

mone,

la piglio,

LETTI DUC,

MIL.

Indrai

prefenti

Mit.

ati,

10 काव

Galli-

uole.

figlic,

glie,

wole,

010.

cano dice. Quando peufiam Padre nostro diletto che forse nonti riuedremo piu, cuopró gliocchi di piato il triko petto e doue le tue figle kasci tu? già mille e mille volte ho maladetto l'arme e la guerra, e chi cagion ne fu, béche vn degno padre cihabbi mostro pur noivorremo il dosce padre nostro

L'altra figliuola à Constantinos Alto, e degno fignor, deh perche vuor O care, e dolci sorelle, sappiate che noirestian quasi orfane, e pupille, rispiarma in quella impresa se tupuoi il padre nostro, de' suo'par c'è mille, ma altro padre più non-habbiam noi, contentaci che puoi farci tranquille.

Constantino. Sù non piangete, il vostro Gallicano tornera presto con vittoria, esano. Gallicano si volta à Constantino, che questa vita ch'è breue, esallace,

Lvo' baciarti il piè figuor soprano primach'io parta, & a mie figlie il volto. e credi che'l fedel tuo Gallicano, Giouanni, e Paulozuo offerua molto, I'vn dalla destra, alla finistra mano l'altro terro, perche non mi sia tolto, tu puoi dir certo Gallicano è morto.

E voltatosi a' Canalieri dice, Su Canalieri cotti, e neri al sole, dal sol di Persia che cosi seruente, el nostro imperador prouar ci vuole,

tra diacci, e neue di Tracia al presente, la virtù, il caldo, e'l freddo vincer suole: periglio, morte al fine stima niente, matacciam prima facrificio à Marte, che senza Dio val poco, ò forza, ò arte.

Detro questo fa sacrifitio in qualche luogo done non sia veduto', e di poi si parte con lo esercito, & ne và alla impresa di Tracia.

Constanza và ad Attica, & Artemia, e le converte dicendo.

O care mie sorelle in Dio dilette, ò buona Artemia, ò dolce Attica mia, io credo il vostro padre mivi dette non sol per sede, ò per mia compagnia. ma accioche sane, liete, e benedette virenda a lui quando tornato sia, nè sò come ben far possa questo io, se prima sante non vi rendo à Dio. che questo corpo di lebbra era brutto; e queste mébra son monde, e purgate dall'Autor del ben, Dio che fa il rutto. à lui botai la mia virginitate fin che sia il corpo da morte destrutto esernir voglio a lurcon tutto il cuore, ne par fatica à chrhavero amore. E voi conforço con lo esemplo mio. doniate liete di buon cuore à Dio, fuggendo quel ch'al módo cieco piace se volterete à lui ogni disio, harete in questa vita vera pace, e gratia hauer cotra'l demon vittoria. e poi nell'altra vita eterna gloria.

Artemia risponde. se senti alcuna loro ingiuria, ò cotto , Madonna mia, io non sò come hai satto. per le sante parote quali hai derro, io sento il cuor già tutto liquesarto, arder d'amor di Dio nel vergin petto. e mi sentij commuouere à vn tratto, come parlando apristi l'intelletto,

di Dio innamorata, fon disposta seguir la santa via che m'hai proposta. Quando fortuna le cose attrauersa, Attica. Et io madona ho posto vn'odio al modo già come fussi vn capital nimico, prometto à Dioseruare il corpo modo con la bocca, e col cuor quello ti dico. Constanza. Sia benedetto l'alto Dio fecondo, & io in nome suo vi benedico, hor fiam vere sorelle al parer mio, orsù laudiamo el nostro padre Dio. Cantano tutte à tre insieme. A te sia laude, ò Carità perferta, che hai pien di caritade il nostro core, l'amor che questi dolci prieghi gerra, peruenga a'tuoi orecchi, ò pio signore questitre corpi verginili accetta, della vergine giàt'innamorasti, riceui ò sposo nostro e' petti casti. Conventione di Gallicano a' soldati.

O forti Caualier, nel padiglione el Capitan debbe esser graue, e tardo, ma quando è del cobatter la stagione, fenza paura sia forte egagliardo, colui che la vittoria si propone, non stima spade, fassi, lance, ò dardo, l'idol di Marte ch'è cosa corrotta, là è il nimico, e già paura mostra, su dianui drento la vittoria è nostra.

Affrontasi con li nimici, & gli è rotto turto l'esercito, e restato solo con Giouanni & Paulo dice.

Horecco la vittoria che io riporto. ecco lo stato dell'Imperadore, lasso meglio era à me ch'io fussi morto in Persia, che moriuo con onore, ma la fortuna m'ha campato a torto, acciò ch'io vegga tanto mio dolore, almanco fussio morto questo giorno, che no sò come à Constantin ritorno.

soziq : Giouannium olonila i iov 30 sivuol reputar sempre che sia bene, se tu hai oggi la tuá gente perla, Fingratia Dio che questo da lui viene, non vincera giamai la gente aunería, chi contro a se vittoria non ottiene, nevinecre altri ad alcuno è concesso. se quello tal non sà vincer se stesso.

1311

Inogu

nell

cip

ich

dip

poll

ingi elui

G

() magi

2001

le pu

ta chi

se no

neltu

dilpo

altro

O Dioc

e grat

eche

e diet

eche

il gra

cocer

deltu

VI

Umy

a Di

0135

& ej

Aid

che'

dara

12C

Que

Forse t'ha Dio à questo oggi condotto. perchete stello riconoscer voglia, e le l'altrui esercito hai già rotto. Genza Dio no si volgeramo, ò foglia, quel che può l'huo da se mortal corrot altro non ese nó peccato, e doglia, (to riconolciti adunque, & habbitede in Dio dal qual ciaschedun be procede

e gli conserua sempre nel tuo amore, Non creder che la tua virtude, e gloria, la tua fortezza, e ingegno o Gallicano t'habbi con tanto honor dato vittoria, Dio ha messo il poter nella sua mano perche n'haueui troppo fumo, e boria, Dio t'ha rolto l'onore à mano amano per mostrar alle tue gonfiate voglie, che lui è quel che l'vincer dà, e toglie Ma se tu vuoi sare vtil quella rotta, ritorna à Dio, al dolce Dio Giesu, ferma il pensiero non adorar più, poi vedrai nuoua gente qui condotta, in numer grande, è di maggior virtù, viniliari à Giesu ch'è atto, e forte, chelui si humiliò sino alla morte. Gallicano.

To non so come à Giesu sia accetto, se à lui mi vmilio come m'è proposto, che da necessità paio constretto, per questo miserstato i che m'ha posto io ho sentito alcu Cristian che hà derto che Dio ama colui quale è disposto, dargliel cuor lietamente, e volontario

la mia

la mia miseria in me mostra il cotrario Giouanni.

ſa,

ene,

ui viene.

literfa,

thene,

oncello

e.To.

ndotto,

glia,

tto,

a foglia,

2 corrot

oglia, (to

procede

gloria,

Gallicano

o victoria,

ua mano

o,e boria,

in amano

voglic,

,e toglis

tta,

GIESH,

otta,

pill,

condotta

orvirtu,

orte,

orte,

mo,

roposto,

apollo

a detto

olto,

ntario

mia

Itede

In ogni luogo, e tempo accetta Dro nella sua vigna ciascun'operaio, e'l padredi famiglia dolce e pio à chi vien tardi, ancor dà I suo danaio, ima questa nuoua géte onde ora viene, da pure intero a lui il tuo disio, poi cento ricorrai per vno staio, inginocchiari à Dio col corpo, el core, . e lui ti renderà gente, & onore.

Gallicano s'inginocchia, e dice. O magno Dio omai la tua potentia adoro, e me vn vil vermine confesso, le piace alla tua gran magnificentia ta chevincer mi sia oggi concesso, se non ti piace, io harò patientia, nel tuo arbitrio Dio mi son rimesto, disposto e fermo non adoprar più altro che te dolce Signor Giesù.

Giouanni (inginocchiati che sono tutti tre ) dice.

O Dio che desti à Iosuè l'ardire, e gratia ancor che'l Sol fermato sia, e che tacessi mille vn sol fuggire, e diecimila, due cacciassin via, e che facesti della fromba vscire il graue lasso che ammazzo Golia, cócedi hor forza, e gratia a qua mano, del tuo viniliato Gallicano.

Vno Angelo apparisce à Gallicano con vua Croce in braccio, e dice.

O vmil Gallicano il cor contrito a Dio è sacrificio accetto molto, però hà i prieghi tuoi vinili vdito, & è pietolo al tuo desio hor volto, và di buò core in questa impresa ardito che'l Regno fia al Re nimico tolto, daratti grande esercito, e gagliardo, la Croce sia per sempre il tuo stedardo Gallicano con le ginocchia in

terra dice.

Quello non meritana il cuor superbo.

di Gallioano, e la mia vanagloria, tu m'hai dato speranza nel tuo verbo, ond'io veggio già certa la vittoria, à Dio la mia sincerità ti serbo, senza far più de' falsi Dei memoria. iolo da Dio Autor d'ogni mio bene.

Et voltandosia quelli soldati venuti mirabilmente dice.

O gente ferocissime, e gagliarde, presto mertiamo alla città l'assedio. presto portate sien qui le bombarde, Dio è con noi, e' non haran rimedio, passauolanti, archibusi, e spingarde, acciò che no ci teghin troppo à tedio, fascine, e guastator la terra è vinta; nè può soccorso hauer dal capo cinta.

Fate e' graticci, e' ripari ordinate per le bombarde, e ponti sien be forti, e bombardier sicuri conseruate, che dalle artiglierie non vi sien morti, e voi buon caualieri armatistate à far la scorta vigilanti accorti, che'l pésier venga à gli assediati meno. e le bombarde inchiodate non sieno.

Tu Giouanni prouedia strame, e paglia, si che'l campo non habbi carestia, venga pan-fatto, e ogni vettouaglia, e Paul fara leco in compagnia, tate far scale onde la gente saglia, quando della battaglia tempo fia, ciascun sia pronto à far la sua facceda, sol Gallican tutte le cose intenda.

Fare tutti e' trombetti ragunare, fubito fate il confuero bando, che la battaglia io vorrò prello dare, l'esercito sia in punto al min comado. chi farà primo alle mura montare, mille ducati per premiogli mando, cinqueceto, e poi ceto all'altra coppia, e la condotta tutti fi radoppia.

Trombetto.

Rappr. di S. Giouanni & Paulo.

Da parte dello inuitto Capitano i la intédere à quei che intorno stano se non ci dà la terra à mano à mano, al campo furà data à faccomanno, nè sia pietosopoi piu Gallicano, e chi harà poi male habbisi il danno, a' primi montator dare è contento per gradi, mille, cinquecento, e cento.

> Fassi la battaglia, e pigliano il Re, e cosi preso dice.

Chi confida ne' Regni, e nelli stati, e sprezza con superbia gli altri dei, la Città in preda, e me legato hor guati e prenda esempio da' miei casi rei, ò figli, ecco e' Reami ch'io v'hò dati, ecco l'eredità de' padri mici, voi, e me lassi auuolge vna catena, con l'alta preda il vincitor ci mena.

E voltatofi à Gallicano dice. E tu nelle cui man fortuna ha da o la vita nostra, & ogni nostra sorte, bastiti hauermi vinto, & loggiogato, arfa le Terra, vecilo il popol force, deh novoler che vecchio io sia capato per veder poi del mio figliuol la morte per vincer si vuol fare ogni potentia, ma doppo la vittoria vsar clementia.

To sò che sei magnanimo, e gentile, e in cor gentil, sò che pietà si genera, se non ti muoue l'età mia senile, muonati la innocentia, e l'eta tenera. vecidere vn legato è cosa vile. e la clementia ciascun lauda, e venera, Ecco il tuo Capitan vittorioso il regno è tuo, la vita à noi sol resti, la quale à me per breue tempo pressi.

Vno de' figliuoli del detto Re dice. Noi innocenti, e miler figli suoi, poiche fortuna ci hà cosi percossi, preghiam falui la vira à tutti noi, piacendoti, e se cio impetrar puossi, il nostro vecchio padre viua, e poi non ci curiam da vita esfer rimossi,

se pur d'yccider tutti noi faistima, ta gratia almen à noi di morir prima. Gallicano. horicis

certo cl

0118.10

Kamin

6: (2)

1 rmcet

mania

L'arimo d

CIMILO

vincer ! facheo

ma pot

l'oriela 1

jourpert

(anque l

O Gallican

impre t

hor pen

tornand

cola chi

madims

che por

Rupe

lo non tip

hor pun

el ver, c

dinegal

dique

ridute

percine

DOTTO 1

in effet

campi

mequ

racen!

cialcu

chino bas All

lotaccen

Evol

Con

La pierà vostra m'ha si tocco il cuore, che d'hauer vinto ho quasi pentimeto ad ogni giuoco vn solo è vincitore, e l'altro vinto dee restar contento, dell'una e l'altra età pieta, e dolore, lo esempio ancor della fortuna sento, però la vita volentier vi dono insin chea Constantin condotto sono

Vno che porta le nuoue della vittoria à Constantino dice cosi. O Imperador buone nouelle porto, Gallican tuo hà quella Città presa, c credo che'l Re sia ò preso ò morto, viddi la Terra tutta in fiamma accesa. per esser primo à dartital conforto. non sò i particolar di quella impresa, basta la Terra è nostra, e questo è certo dami vn buó beueraggio ch'io lo mer-

Constantino. Io non vorrei però error commettere. credendo tal nouelle vere siçno, costui di Gallican non porta lettere, la bugia in bocca, e'l ver portano i seno orlu fatelo presto in prigion mettere, horiranno se queste rose fieno, se sarà vero harai buon beueraggio, se non ti pentirai di tal viaggio.

. Torna in questo Gallicano, e dice à Constantino.

ritorna à te dalla terribil guerra, d'onor, di preda, e di prigion copioso, ecco il Regià fignor di quella Terra, ma sappi ch'ella andò prima à ritroso, che chi fa cose assai, anco spesso erra, pur con l'ainto che Dio ci ha concello habbian la Terra e'l Regno fotromello

El Represo à Constantino dice. O Imperadore, io fui lignore anch'io, hor serno, e prigion sono, io e'mici figli Tuintchderai da Paulo, e da Giouannis certo confesso che'l verace Innio questo havoluto, ognun'esempio pigli & ammonito dallo stato mio, de' casi aunersi non si maranigli, il vincere è di Dio dono eccellente, ma piu nella vittoria esser clemente.

1112,

rc,

TC,

0,

ore,

lento,

ofono

AVIETO-

li.

10,

cia,

lorto,

0770,

iprela,

è certo

lo mer-

ttere,

0,

ttere,

oileno

mettare,

ggio,

dice

opiolo,

eila,

itrolo,

erra,

colosi

nello

0,

(10,

accela

Imeta

Constantino rilponde. L'animo che alle cose degne aspira, quanto può cercá simigliare à Dio, vincer si sforza, e superar desira, fin che contenta il suo alto desio, ma poi lo sdegno conceputo l'ira, l'offesa mette subito in oblio, io ti perdono, eposto hò giulo sdegno sangue non vo', ma la gloria del regno

É voltasi à Gallicano.

O Gallican quando tu torni à me, sempre t'hò caro ancor senza virtoria, hor pensa adunque quanto car mi se, tornando vincitor con tanta gloria, veder legato innanzi a gliocchi vn Re, cosa che sempre harò nella memoria, madimmi questa Croce onde procede che porti teco ha'tu mutato fede.

Risponde Gallicano a Constantino Io non ti posso negar cosa alcuna, hor pensa se negar ti posto il vero, el ver, che mai a persona nessuna di negarlo huom gentil dee far pésiero · son delle mie figliuole assaipiù liero, di questa gloriosa mia fortuna rédute ho gratic a Dio ora in san Piero perche'l vincer da Cristo è sol venuto porto il suo segno, el'hò da Cristo hau

Io t'accennai nelle prime parole, in effetto io fui rotto, e fracassato, campò di tanti, tre persone sole, io e questi tuoi cari qui dallato, facenimo tutti à tre come far suole ciascun che viene in vile, e basso stato, chi non sà, e non può, tardi soccorre, per vitimo rimedio à Dio ricorre.

per gratia, e per miracolo habbiávinto conosciuto hò de' falsi Dei gl'inganni, della fede di Gristo armato, e cinto, disposto ho dare a Lui tutti e mici anni quieto, e fuor del mondan laberinto, e di Constanza statami concessa, t'assoluo Imperador della proniesta. Constantino.

Tu non mi porti vna vittoria sola, nè, folo vna allegrezza in questa guerra tu m'hai réduto vn regno, e la figlinola più cara à me che l'acquistata Terra, e poi che sei della Cristiana scuola, & adori vno Dio che mai non erra, puoi dir d'hauer te renduto a te stesso. Dio tutte queste palme t'ha concesso. E per crescer la tua letitia tanta, intendera! altre miglior nouelle, perche Constanza, la mia figlia santa, ha conuertito le tue figlie belle, e tutti liate rami d'vna pianta, e in Ciel sarete ancor lucentistelle, per suoi vuol Gallica Attica, e Artemia Dio, che per gratia, e no per merto pre Gallicano. (mia. Miglior nouelle alto signore, e degno

ch'io no ti porto, hor tu mirédisdrieto che s'io ho preso, e vinto ii Re, el regno che conuerttie à Dio, han certo pegno di Vita Eterna, che fa il cuor quieto, chi sottomette el Re, e le Prouincie, non hà vittoria, ma chi el Modo vince. (to. Chi vince il mondo, il Diauol fottomette e di vera vittoria è certo erede, el mondo è più chele prouincie dette. e'l dianol Re, che tutto lo possiede, sol contra lui vittoria ci promette, e vince il Mondo sol la nostra Fede, adunque questa par vera vittoria, che ha per premio poi l'eterna gloria. Però alto lignor, se m'è permesso da te, io vorrei starmi in solitudine, lasciare il mondo, e viuer da me stesso, la corte & ogni ria consuetudine, per te più volte ho gia la vita messo, pericoli, e fatiche in moltitudine, per te sparto ho piu volte el sague mio lasciami in pace seruire ora à Dio.

Constantino.

Quand'io peuso al mio stato, & alt'onore
parmi dur licentiarti ò Gallicano,
che senza Capitan lo Imperadore,
si può dir quasi vn'huom séza la mano
ma quando péso poi al grande amore,
ogni pensier da me diuenta vano,
stimo piu te, che alcun mio periglio,
e laudo molto questo tuo consiglio.

Benche mi dolga assai la tua partita, per tua consolation te la permetto, ma poi che Dio al vero ben t'inuita, seguita ben, si come hai bene eletto, che breue, e traditora è questa vita, nè altro è al fin che fatica, e dispetto, mettiad effetto e pésierisanti e magni che harai bé presto teco altri cópagni.

Gallicano si parte, e di lui non si fa

più menzione.

Constantino lascia l'Imperio a' figliuoli, e dice.

O Constantino, à Constantin Constante, à figli miei del mio gran regno credi, voi vedete le membra mie tremante, e'l capo bianco, e nó ben fermi i piedi, questa età doppo mie fatiche tante vuol che qualche riposo io gli cócedi, nè puote yn vecchio bene à dire il vero reggere alla fatica d'vn'Impero.

Però s'io stessi in questa real sede,
faria disagio à me, e al popol danno,
l'eta, riposo, e'l popol signor chiede,
di me medesmo troppo nó m'ingano,
e chi sarà di voi del Regno crede,

fappi che'l Regno altro no è ch'affano fatica affai di corpo, e di penfiero, nè come par di fuor dolce è l'impero. Sappiate che chi vuole il popol reggere, debbe penfare al bene vniuerfale, e chi vuole altri dalli error correggere sforzifi prima lui di non farmale, però conuienfi giusta vita eleggere, perche lo esempio al popol molto vale e quel che fa lui solo, fanno molti, e nel signor son tutti gliocchi volti. Non pensi à vtil proprio, ò à piacere ma al bene vniuerfal di ciascuno bisogna sempre gl'occhi aperti hauere, glialtri dormin con gliocchi di quest'-

loper s

chet

efec

grell

Et 10 21

perch

jo m

hor!

Dolcitt

ched

eche

eligi

l'amo

(cmp

(e tort

Gan p

0 Impe

çzel

Yna I

cribe

poict

COULT

noffi

cong

Ecco 12

ched

aper

ch io

mqu

che c

Con

000

lonon

lape

perc

port

E' tuo

Con molti affăni ho questo imperio retto accadendo ogni di qualcosa nuoua, vittorioso la spada rimetto, per nou sar più della fortuna pruoua, che no stà troppo serma in vn cocetto chi cerca assai, diuerse cose truoua, voi prouerrete quato assanno, e doglia dà il Regno, di che hauere tanta voglia

e pari la bilancia ben tenere,

d'auaritia, e lussuria esser digiuno,

affabil, dolce, e grato si conserui,

Constantino padre, detro che ha queste parole, si parte, e se ne và copertamente, e di lui non si ragiona più.

Constantino figlinolo alli dua altri fratelli dice cosi.

Cari fratelli voi hauete vdito

del nostro padre le sanie parole,

di non gouernar più preso ha partito,
succederevno in questo imperio vuole
che se non sussi in vn sol termo vnito,
saria diniso, onde mancar poi suole,
io sono il primo à me dà la natura,
e la ragion ch'io prenda questa cura.
Vno delli fratelli dice.

Io per

Io per me molto volentier consento che tu gouerni come prima nato, e se di tuo fratel seruo diuento, questò ha voluto Dio e'l nostro stato.

th affano

icro,

impero

eggere,

meggen

ale,

iale,

ggere,

ser estol

iolti,

volti.

cere

CIL

b hauere.

di quest'.

mo,

TUI,

TIII,

tio retto

DOUS"

muona,

cocetto

e doglia

a vogla

ne ha

He AS

nli

1111

MITEO,

vuole

vilto,

ole,

3,

152

0013,

(VDO

L'altro fratello. Et io ancor di questo son contento, perche credo sarai benigno, e grato, io minor cedo, poi che'l maggior cede

hor fiedi ormai nella paterna fede. El nuouo Imperadore.

Dolci fratelli poi che v'è piaciuto, che di tratel signor vostro diuenti, e che dal mondo tutto habbia tributo esignoreggitante varie genti, l'amor fraterno sempre tra noi suto, sempre cosi sarà non altrimenti, se fortuna mi da più altistati sian pur d'vn padre e d'vna madre nati

Vn seruo: O Imperadore è conuien ch'io ti dica quel chetener vorrei più prest'occulto vna parte del regno t'è nimica, eribellata, e molfa in gran tumulto, poi che tuo padre piu non vuol fatica, contro a'tuoi officiali han fatto insulto ne stimon più e' tuoi imperij e bandi, conuien che grande esercito vi mandi.

Lo Imperadore. Ecco la Proseția del padre mio, che disse che'l regnare era vno asfanno à pena, in questa sede son post'io, in questo primo caso spero in Dio che questi tristi puniti saranno, " Constantino, Costante, presto andate, con le mie gente, e' tristi castigate.

Io non ho più fidati Capitani, sapere be che questo imperio è vostro, perche il mettesti voi nelle mie mani, potete dir, veramente egliè nostro.

Rispondono dicendo. . E' tuo comandamenti non fien vani, andré p quel camin il qual c'hai mostro e perche presto tal fuoco si spenga, noi ci auniamo, el campo drieto véga.

Lo Imperadore.

Vn fante dice.

In ogniluogo hauer si vuol de' suoi, che son di più amore, e miglior fede, andate presto, ò vno, ò dua divoi al tempio, doue lo Dio Marte siede. e farete ammazzar pecore, e buoi, che gran rumulto mosso esser si vede. pregando Dio chetanto mal nó faccia quanto in questo principio ci minaccia

O Imperadore io vorrei esser messo di cose liete, e non di pianto, e morte. pur tu hai à saper questo processo da me,ò d'altri, à me tocca è la sorte. sappi che'l campo tuo in rotta è messo e morto, e preso ogni guerrier più forte e' tuoi fratelli ancora in questa guerra, mortireston con glialtrisu la terra.

Lo Imperadore. O Padre Constantin, tu mi lasciasti à tempo quelto imperio, e la corona, à tanti mal non lo qual cuor ci basti. ò qual fortezza sia constante, e buona, ecco hor l'imperio, ecco le pope, e fasti ecco la fama, el nome mio che suona, non basta tutto il mondo si ribelli che ho perso ancora e'miei cari fratelli

Vno lo conforta, e dice. ch'io lo conosco con mio graue dano, O signor nostro quando el capo duole, ogn'altro mébro ancor del corpo pate perdere il cuor si presto non si vuole, piglia del mal se v'è niuna bontade, chi sa quel che sia meglio, nascer suole discordia tra fratelli molte fiate, forse che la fortuna tegli ha tolti. accioche ite sol sia quel ch'era in molti Ritorna in sedia, e lo sectro ripiglia, & accomoda el cuore a questo caso, e prédi dello imperio in man la briglia

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di PALATINO E.6.7.57.10.

e Dio ringratia, che sei sol rimaso: Lo Imperadore.

Io vo' far quel che'l mio fedel configlia, e quel che la ragion m'ha persuaso, tornare in sedia come mi conforti, con viui e' viui, e' morti sien co' morti.

Io so che questa mia persecutione da vno error ch'io to tutta procede, perch'io sopporto in mia iunistitione, questa virgente, quale a Cristo crede, io vo'leuar, se questa è la cagione, perseguitando questa vana Fede vccidere, e pigliar sia chi si voglia, oime il suor, questa è l'vlaima doglia.

Dette queste parole si muore, e quel E però termamente son disposto liche restono si consigliono, &

vno di loro dice:

· Noi fiam-restau senza capo; ò guida, l'imperio a quelto modo non stà bene el popol ruglia, e tutto'l mondo grida la roba, acciòche libero contemplia far nuono successor presto conniene. so e'è tra noi alcun che si confida trouare a chil'imperio s'appartiene, presto lo dica & insedia sia messo, quat'io per me no sò già qual sia dello. Vn'altro dice. T SUID THE

E c'è Giulian di Constantin nipote, che benche mago, e Monaco sia stato, è di gra cuore, e d'ingegno assai puote, & è del sangue delto Imperio nato, benche glissia in parte assai remote, verrà sentendo el Regno gli sia dato.

Vn'akro dice.

Quello à me piace. Vn'altro.

Et à me molto aggradà.

El pumo.

Orfu presto per lui vn di noi vadà. Trouano Giuliano, e lo mettano in sedia, & egli dice.

Quand'io peuso chi stato è in questa sede no so sio mirallegro, o s'io mi doglia

d'esser di Giulio, e di Augusto erede; nè sò se Imperador esser mi voglia, allor doue questa Aquila si vede tremaua il modo come al vento toglia ora in quel poco imperio che ci resta ogni vil terra vuol rizzar la cresta. Da quella parte la donde il sol muoue infin.doue poi firzeco fi ripone, eron temute le Romane pruoue, hor siam del mondo vna derisione, poi che fur tolti e' sacrifici à Gioue, à Marte, à Febo, à Minerua, à Giunone, e tolto il simulacro alla vittoria no hebbe questo imperio alcuna gloria ammonito da questi certi csempli, che'l simulacro alla vittoria posto sià al luo luogo, e tutti aperti e' templi

4 [001]

perchevil

n'primi

Wogna C

intendo, I

Mognin

GIOUS

dina

olio mi di

defixe

che bách

ounto F our Rimo

the a mp

FICUCO IN

1200021

Giom

Come lie

dc 1700

contro

fuor che

checha

क्षात्र, साथ

Voglian

iz quel cl

l'io guarda

lo larei b

mit ph

le non d

ma a té

paodi

ala cia

leno, d

HorvaTe

diGin

ein oux

ch'ado

GENO latola

& ad ogni Cristian siatolto tosto che Cristo disse, a chi vuol la sua sede, Renuntij a ogni cosa che possiede. Questo si trouz ne'Vangeliscritto,

io fui Cristiano all'ora intesi appunto. e però fate far publico editto, chi è Cristian, roba non habbi punto, nè di questo debbe esser molto afflitto chi veramente con Cristo è conginto, la roba di colui che à Caisto creda, sia di chi se la truona giusta preda.

Vno accufa Gionanni, & Paulo,

e dice coli.

O Imperadore in Ostia già molt'anni posseggon roba, e possessioni assai due Cristian, cioè Faulo, e Giouanni, nè il tuo editto obedito hanno mai. Lo Imperadore.

Costor son Lupi, e di pecore han panni, ma noi gli toserem come vedrai, ma tu medesino vsa ogni diligentia, acciò che sien codotti in mia presentia

Lo Imperadore segue.

The val fignor ch'obedito non fiz da suoi suggetti, e massime all'initio, perche vn Rettor d'vna podelleria ne' primi quattro di sa il suo visitio, bilogna conferuar la fignoria; reputata con pena, e con supplitio, intendo, poi ch'io son quassù falito, ad ogni modo d'effer'vbidito.

erede;

to foglia

cirella

12

JUOUC

C,

ic,

ione,

10ue,

Junone

nagloria

0

noll,

ofto

ofto

empli,

sua fede,

appunto,

e punto,

to affino

tonginto,

reda,

red2.

2010,

t'annu

13मीया

ouanni,

io mai.

n panni,

11113,

efenta

nede.

10,

e' templi

glia,

Giouanni, e Paulo essendo codotti dinanzi allo Imperadore, gli dice. Molto miduol di voi, dapoi ch'io sento che siare Cristian veri, e battezzati, che béche assai fanciullo io mi raméto

quanto eri d'Costantin mio auol grati, pur stimo più il mio comandamento, che la riputation mantien gli stati, vi dico in breui note, ò voi lasciace la robbatutta, ò ver Gioue adorate.

Giouzini, & Paulo rispondono. Come à te piace signor puoi disporte della robase la vita aco è in tuz mano, E' li può bene à forza à vn far male, quando tipiace il tutto ci pusitorre, fuor che la fede, e ogn'opra tua è i vache chi a Gioucyano Dio ricorre, (no erra, ma no gia erra il buon Cristiano, vogliamo ir pla via che Giesv mostra, la quel che vuoi gst è la voglia nostra.

Lo Imperadore dice. S'io guardassi alla vostra ostinatione, lo farcifar di voi crudele stratio, 'mi fa pietà di voi hauer compassione, se non divoi farei crudele stratio, ma il tépa spesse volte l'huom dispoperò di dieci giornivi dò spario (ne, Lasciar questa voltra fede stolta, se nò, dipoi vi fia la vitatolta.

Hor và Terentiano, e teco porta di Gione quella bella statuetta, e in questi dieci di costor conforta ch'adorin quella, e Cristo si dismetta, e se vorranno andar per la via torta, la tofta lor giù dalle spalle getta,

pensate ben se la vita v'è tolta, che non ci si ritorna vn'altra volta.

Giouanni, & Paulo dicano. O Imperadore, in van ci dai tal termine, però che sempre buó Cristian saremo. l'onor di Dio è in noi soaue vermine. che ci columa ogn'hor sin'all'estremo. come'l grananore a terra, e dipoi germi per motte duque no ci pentiremo, (ne, e se pur noi ci potessim pentire, per no potere habbiam caro il morire. Però fa pur di noi quel che tu vuoi.

paura non ci fa la morte atroce, ecco giùil collo lieti porrem noi, p Giesv che'l suo Corpo pose i Croce, su fusti pure ancor tu già de suoi, hor fordo più non odi la sua voce. fa conto quello termin sia passato, il corpo è tuo, lo spirto à Diò è dato.

Lo Imperadore dice. ma no già bone à forza è far permello, nella Legge di Cristo vn detto è tale, Che Dio non salua te, senza te stello, e questo detto è vero, e naturale, benche tal fede vera non confesso, dapoi che'l mio pregar co voi è vano, và sa l'vstitio tuo Terentiano.

Terentiano dice à Giouani, e Paulo. E'm'incresce di voi, che giouinetti andate come pecore al macello, deh pentiteui ancora, ò poucretti, prima ch'al collo sentiate il coltello.

Rispondevno di loro, Se à quelta morte noi saremo eletti, fu morto acor l'Immaculato Agnello, non ti curar de nottri teneri anni, la morte è vno vscir di tanti affanni.

Terentiano dice. Questa figura d'or che in mano porto. il tremibondo Gioue rappresenta, non è meglio adorarla ch'esser morto.

e cosi il cumular, mai non è bene, poiche lo Imperador se ne contenta, Vno diloro. La fignoria, la robba dello Impero già non è sua, anzi del popol tutto, Tu sei Terentian pur poco accorto chi dice Gioue è Dio, conuié che méta e benche del signor paia lo intero, Gioue è Pianera che'l suo ciel sot moue non è nel posseder nell'ysutrutto, ma piu alta potenza muoue Gioue. ma è distribuitore il signor vero, l'honore hà sol di tal fatica frutto, Vno di loro dice. Ma ben faresti tu Terentiano, l'honor che fa ogn'altra cosa vile, fe adorassi el dolce Dio Giesù. ch'è bé gra premio al core alto, e gétile Terentiano risponde. Lo stimol dell'honor sempre mi pugne, Questo è appiro quel che vuol Giuliano, la fiamma della gloria è sempre accesa e meglio fia non seue parli più, de glta sproni al caual che corre aggiugne qua vega el boia, e voi di mano in mae vuol chi teti nuoua e grade impresa, (no contro a Parti, che stanno si da lunge, per ester morti vi porrete giù, fu mastro Piero gliocchi a costor lega, da'qual fu Roma molte volte offesa, chi'veggo'el ciabellotto ha fatto piega. e di molti Romani el sangue aspetta sparso da sor, ch'io facci la vendetta; Posti ginocchioni con gliocchi legati insieme dicono cosi. Però sien tutte le mie gente in punto O Giesu dolce misericordioso, accopagnarmia questa somma gloria. sù volentier, non dubitate punto, ch'infanguinasti el sacro, e santo legno. à guerra non andiamo, anzi à vittoria. del tuo sangue innocente, e pretioso, con la vostra virtù sò ch'io gli spunto, per purgar l'huó, e farlo del ciel degno. l'ingiurie ho ancor nella-memoria, volgi gliocchi a' due giouani pietoso, che speran riuedertinel tuo Regno, el sangue di que buon vecchi Romani sangue spargesti, e sangue ti rendiamo sia vendicato per le nostre mani. E' furno e' padri di chi siam discesi, riceuilo, che liero te lo diamo. Giuliano Imperadore. onde convienti la vendetta al figlio. Chi regge Imperio, e in capo tie corona, mettete in punto tutti e'vostri arnesi, · fenza reputation, non parche imperi, fare ogni stórzo, questo è mio cósiglio. ne puossi dir ha privata persona, à vna faua, dua colombi presi rappresentano il tutto e' signor veri, saranno che in Cesarea è il gra Basiglio nimico mio, amico di Giesit non è signor chi le cure abbandona. s'io il trouo là, non scrinerra mai più e dassi a far teloro, o a piaceri, Su resorient utelle gente spaccia; di quel raguna, e le cure lasciare, dell'otio suo tutto il popoline pare. vna pagain danar ducin pani, e drappi Se ha grande entrata per distribure, u. e fa che lor buon pagamentifaccia, couie far fatti, e no che ciarli, ò trappi, liberamente, e con ragion gliè data, faccia chel popol non possa parire. fate venire innanzi alla mia faccia dalli nimici, e tenga gente armata, gli Astrologi che'l puto buon si sappi, se'l grano è caro, debbe sonuenire Marte sia ben disposto, e bé congisto, ditemi poi quado ogni cosa è in pitto. ché non muoia di fame la brigata, a'pouerettiancor supplir conuiene, El Vescouo San Basilio dice così. O padre

indrect

clamia

Jonanil

Incero,

a Chicla

fich'ion

La Ve

sepolt.

Sig Mercu

piglia la

Jen. 23 24

datefici

e'nome

nel Ciel

el Cristin

lappi ch

Gilliano I

dobb: pu

dagli Mi

lenza co

novog

bet bier

vecidia

ilqual

Inuitto In

m punt

copert:

c parg

danari

EIT

O padre eterno aprile labbra mia, im u e la mia bocca poi t'hara laudaro, donami gratia che'l mio orar sia sincero, e puro; e senza alcun peccato, la Chiesarua, la nostra madre pia perseguitata veggio d'ognikato, la Chiefa tua da te per sposa eletra, fach'io nevegga almé qualche védetta

ene,

ucto, o

tero,

tto,

10,

100,

rile,

he getile

pugne,

le acce a

ggingne

umprela,

la lunge,

offesa,

petta

detta,

DO C

a gloria,

ato,

vittoria,

ipunto,

oria,

Romani

My 13

film.

iglion

arneli

coliglio,

Basiglio

ai più

drapp1 C(13) trappy.

milto,

DILO.

La Vergine Maria apparisce sopra la sepoltura di santo Mercurio, e dice.

Esci Mercurio della oscura tomba, piglia la spada, e l'arme già lasciate, tenza aspettar del giuditio la tromba da te sien le mie ingiurie vendicate, e'l nome tristo di Giulian rimbomba El Re, e'l sauio son sopra le stelle, nel Cielo, e le sue opre scelerate, el Cristian sangue vendicato sia, sappich'io son la Vergine Maria.

Giuliano Imperador per quelta strada debbe passare, ò Martir benedetto, dagli Mercurio con la giusta spada, senza compassione à mezzo al petto, no voglio tanto error più innanzi vada per pietà del mio popol poueretto, vecidi questo rio venenoso angue,

El Tesoriere torna allo Imperadore, e dice.

Inuitto Imperador tutta tua gente in punto ità, al tuo comandamento, coperta d'arme bella, e rilucente, e pargli d'appiccarsi ogn'ora cento danari hò dato lor copiosamente,

until pest all valle, vago pindere

to lost their deligible the most stol of

se gli vedrai, so ne sarai contento, mai non vedesti gente più horita, armata bene, obbediente, ardita. .

Gli Astrologi che sece chiamate lo

Imperadore dicano... O Imperadore, noi facciam rapporto, secondo noi ci è vn solo periglio, el qual procede da vn'huó ch'è morto, forse ti riderai di tal configlio.

Lo Imperadore dice.

S'io non hò altro male, io mi conforto se vn morto nuoce, imene maraniglio guardimi Marte pur da spade, elancie, che queste Astrologie son tutte ciancie

onde io son fuor di questa varia legge, e'buon puti, e le buone ore son quelle, che l'huom felice da se stesso elegge, fate auuiar le forti gente, e belle, io seguirò, pastor di questa gregge, ò valenti soldati, ò popol forte, con voi sarò alla vita, & alla morte.

Partesi con lo esercito, e nel cammino è ferito mortalmente da Santo Mercurio.

il qual si pasce sol del Cristian sangue. Mirabil cosa, in mezzo a tanti armati stata non è la mia vita sicura, questi hon fon de' Parti fier gli aguati, la morte hò hauta innanzi alla paura, vn folo ha tanti Cristian vendicati, fallacevita, ò nostra vana cura, lo spirto è già suor del mio petto spito ò Cristo Galileo, tu m'hai pur vinto.

INTERMEDIO; 7 I Il quale, volendo, si può sare nel mezzo di questa Rappresentazione, cioè innanzi che Gallicano torni vittorioso dalla guerra. Et ancora si può sare in qual si voglia altra Rappresentazione.

Due Fattori si scontrano insieme, & vno di loro dice.

SOZIO buon di.

Il compagno risponde.

Buon di fraschetta mio.

El primo dice.

Doue va'tù.

L'altro risponde.

Alla tauerna à spasso.

El primo.

Farestù nulla.

L'altro.

El libriccino hò io.

da far'vn giulio su questo bel sasso. Vn fanciullo costumato gli ri-

prende, e dice.

Guardate pur non offendere Dio,

pel giuoco ogni richezza vien'al basso. Vno di que cattini risponde.

Deh và pe' fatti tuoi viso d'arpione.

e non ci Har'à far' hor qui il piagnone. L'altro compagno cattino dige

Zucchetta mio, farfalla fenza sale, idos fastidiosuzzo viso da cestate,

se'l giuoco ti par pur cosi gran male, non cosi pare à tutte le brigate.

El fanciullo buono.

Del ver sempre s'adira vn'huom bestiale, quest'è l'onor che a' vostri padri sate.

El tristo dice.

Deh meschinello serrati la bocca,

chi'non ti suoni se'l moscon mi tocca.
L'altro tristo dice.

Tu mi vorresti far rompere'l collo,

và via, nó mi guardar có gl'occhi fisi,
che acor nó ho magiaro, e però bollo,
sempre vorrei buon'arrosti, e lessi,
che quando i' hò'l corpo ben satollo,
darci à chiunque innanzi mi venissi;
vattene duque, e non mi dar più noia,
se nò di quì ti manderò à Pistoia.

Elcon

1111

El

Queita cu

Eltr

Fammi be

וֹמרס

& morte

attode

Topevo

guarda

Non pu

che co

loson

che ha

Elt

El Pigliati al

L'altro tristo dice.

La lingua tua rade più de'barbieri,
e delle mani altrui chiami e' musoni,
che stò per darten quattro volentieri,
và e riprendi li tuo' par bustoni,
bisogno non habbiam di lusinghieri,
nè di chi ardisca di farci babbioni,
noi facciam profession d'esser scaltriti,
nè habbiam bisogno d'esser'ammoniti.

El fanciullo buono dice.

Se fuste tutt'acciar dal capo al piede, faresti voi paura à yn bambino?

Vno di que' tristi dice.

Se non è domo, costui non lo crede, sarà buon chi ri dia vn cessarino.

El buono dice.

Guarda di non alzar la mana, o'l piede, ch'io son per trarri della resta il vino.

Vno de'tristi dice.

A me?

El buono risponde.

A te?

El triko.

PO pouerello (ciocco,

buon ginoco ti fo dir, com'io ti tocco. Ora fanno alle pugna, & il buo-

11 no dice.

Piglia questa susina ch'è matura.

El trillo risponde.

Tu piglia questa pesca da vantaggio. El buono.

Tienti quest'altra ch'è vn po' più dura, io son per gastigarti s'io non caggio. El compagno del fanciullo cattiuo dice.

Menagli al viso, non hauer paura,

che parrà proprio vn'asino di maggio. El tristo dice.

Ahi pe' capelli tiri, oi mi fai male. El buono risponde.

Questa cucina t'hà saper di sale.

El tristo essendo in terra dice.

Fammi buon giuoco.

10,

occhi fisi

0000000

elessi,

latollo.

venisi;

più nois

ton

ieri,

muloni,

rolentieri.

nghian,

ioni,

r scaltran

nmonici

iede,

ede,

110.

al biede, I VIDA

ticocco. 100-

El buono. Pigliati ancor quella,

i' ti vo' per vn tratto dar la biada.

El tristo fuggendo dice. Se morte non mi toglie la fauella,

ti trouerò ben solo in quatche strada. Ond'ella giace tutta tranagliata, El buono.

Tu ne vorrai dell'altre ancor, frittella, guarda chi oggi m'ha tenuto à bada.

Quell'altro dice. Non più romore, orsù fate la pace, che così à tutti i circostanti piace.

.. El buono risponde.

Io son contento, ma con questo patto, che habbiá perdon se nó habbiá bé fat-

## SONETTO DELLA GIVSTITIA.

Il quale ancora può seruire per Intermedio così in questa Rappresentatione, come in tutte l'altre.

Veggio Giustiria scolorita, e smorta, magra, mendica, e carca di dolore, esento sar dilei si poco onore, che hà le bilance a'piè, la spada è torta.

Dietro glivedo andare una gran scorta; con Fede, Caritade, e vero amore; ma l'Oro hà oggi in se tanto valore, che l'hà ferita, ed è già quasi morta.

con gl'occhi bassi, e'n capo hà vn negro velo,

e hà dietro à lagrimar molta brigata. Tal che le strida vanno infino al Cielo; ella riman scontenta, e sconsolata, e molti intorno à lei lasciano il pelo;

Si che non c'è più zelo di Fede, e Carità; ma sol nequitia regna nel mondo; e più c'è l'Auaritia.

FINE.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.57.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.57.10.



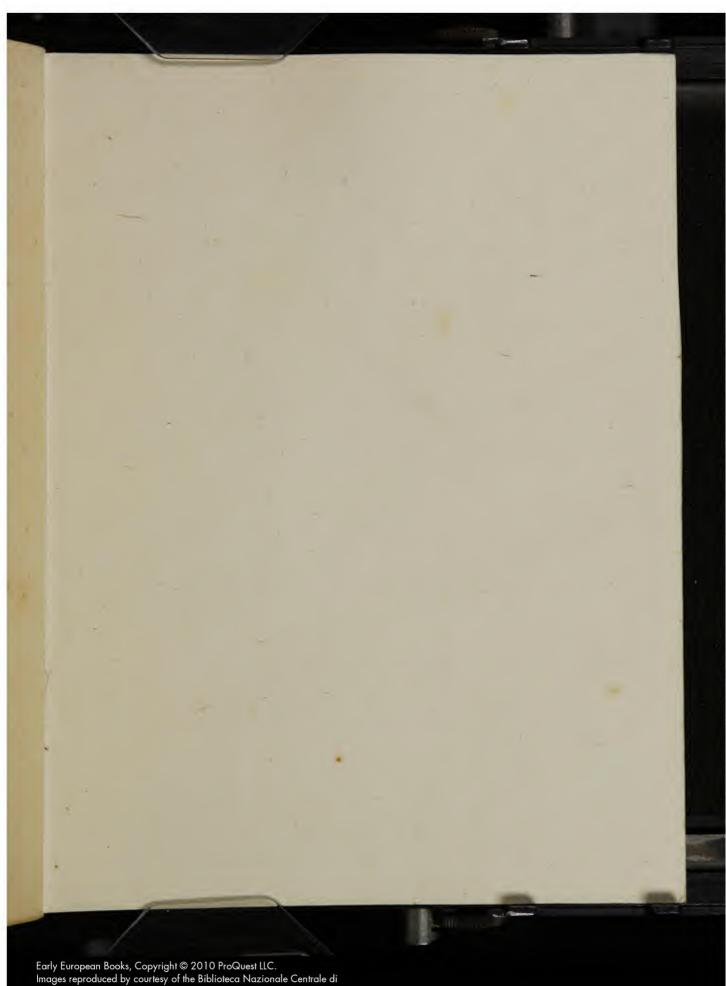

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.57.10.